ei grasuan icae

oduzioni. I sotore predenti.

napon fere; o di mostrar lore . Da ciù ne

o il laraculer

euni de nouri

iente l'inferie-

el giungers a

dell' esposizione

artelior, i quili

one di essoi.

iò che quate

er vin dei gen

bobilità di pe-

igere gli niga

ggi partieda. erfezionacaja

lanti, giveeri

ano ameriati

predotti ; t m

micazinaa ma itur questi e

vicune con-

one quelle che

un inezzo d ggio aui no

re le migliori to dei uceri

in table, B-

DI POLUENONI ETTUALE

è sperte i

the sopra

e che la lun-

male: 42 m

que enni la statica di No-e. Ricanti per RR Signori ragioni, ed si extivi speciali

trasferrai &

etta, oltreput-

enture lugie

ruppi, podii

di sua Cont

re di galdi dage a dua an

MABTIAL

58%. Atomeritto pr

ognerobbe ce de migliori ba chi ci avane per alcuni si e i loro byori. nitazione, e poi

ADECAMVE: 40 PURDES (Mest.)

PREZZO DELLE ASSOCIAZIONI per Union e Francia a h di 15 C. esi per mara, e le lovre si compani per decion. — l vall reclamare. — Lettere e parchi non si rierroma se con fe ate A. L. M., o per have traver your at modical A. L. 43 of at morter separate at 1950 40 C. ato — Non at 6 facing a reclaim p of names. — So outsiding your photos, exacting it feels it. — L'

ru. La stampa tedesca non fa, che parlare delle move restrizioni alle fibertà concesse, e con tanta aspettazione e fatica ottenute, in Prussia, in Sassonia ed altrove. Questa lugica gradazione, con cui si procede di passo in passo verso un passato, cui, nei moneuto dei pericolo, si diceva d'avere abiurato per semore, volendo dar principio ad un'era novella di conciliazione, di pace, di armonia, di buono accordo fra governi e Propoli. In sospettare, che nou si voglia fer-Popoli, sa sospetlare, che nou si voglia fer-marsi, se non quando il procedere più oltre sia impossibile. A taluno sa pieta il vedere governi tanto deboli ed a governare inetti, che non sanno reggere col consenso della Nazione e colle libertà ch'essì medesimi aveano date conte irrevocabili due anni prima, e che poi venuero mano mane togliendo. Altri guarda a quest' impronta e malintesa demolizione, delle istituzioni desiderate tesa demotizione, delle istituzioni desiderate e concesse, con una profunda ironia, sotto sa quale si cela tutto un avvenire, ripieno di meditati sconvolgimenti, d'ire atroci, di tremende rendelle. Ed a ciò qualche partito sarà allettato, a presto o tardi, dalla stessa debolezza II governi sifatti, che si credono forti più che mai, perche possono ritogliere oggi quello che avenno dato ieri. Ma appunto questo ripigliarsi ciò che dato avea-no unsira che e sono deboli; poiche, se forti e leui fussero stati, nen avrebbero concesso quella che avenno in notico di non mantequello che aveano in noimo di non mantenere. Una promessa mancato è assai magnere. Una promessa mancala è assat mag-giore cagione di debolezza ad un governo, che non qualunque opposizione, che gli si faccia sul terreno legale, entro ai fiiniti di una libertà, che ha la legge sola per freno. Ed a proposito di opposizione, non sembra una cosa singolarissima quest'attitudine, che adesso hanno presa certi governi, che, invece di occuparsi a governare, a bene am-ministrare la cosa pubblica altro non saninvece di occuparsi a governare, a hene amministrare la cosa pubblica, altro non sammo, che far opposizione ai desideri generali dei paese, a star sul niego d'ogni bisogno, d'ogni voglia che si accusi, a crearsi nemici interai per aver il piacere e la fatica di combattechi? Se lo spirito d'opposizione ad ogni costo sta male nei partiti che sono faori del governo, che si dirà poi d'un governo che mi fa partito, a che s'occupa non d'altro, che di far opposizione alla Nazione? Espure è questa l'attitudine presa attualmente da molti governi: ed in questa sta il segreto della loro debolezza, dei sospetti che generano, delle tenden e rivoluzionarie che producono, delle agitazioni frequenti, che producono, delle agitazioni frequenti, che solo materialmente si quielano, ma che solibellono di continuo e consumano le forze dei Popoli e dei governi in una sorda guer-ra, dalla quale non i meraviglia, se la so-cietà ne potisca infinitamente. La diffidenza è intronata da per tutto : essa regna e sgoè intronala da per tutto : essa regna e sgo-veran e mena un gran guasto negli animi e non lascia alcua che di hene radicarsi nella società. E questa diffidenza, che nel primo entusiasmo pareva estirpata per sem-pre, perchè darsi tanta fatica a ripiantarla col disdirsi ogni giorno, e col ritirare di per di tutto quello che si avea fatto mostra di concedere spontanenmente e di huon a-nimo? Come si vorrebbe, che avessero fede per l'avvenire, quando veggono usare la tattica di ritogliere una cosa alla vulta, non appena gli animi paiono quieti, se non al-tro per stanchezza? Almeno a essero avulo

tro per stanchezza? Almeno acessero avuto

la sincerità e la forza di munifestare ed e-seguire tutto ad un tratto i foro disegni, di acguire tatto ad un tracto i foro disegni, or agire con franchezza come la czar, il quale ha un sistema di governo, e trovando huo-no quello non si lascia arrestare da alcun ostacolo, che gli si presenti! Mentre i Po-poli avean desiderato II avere, se non parte attiva, almeno un occhio nel governo, pri-ma del 1848, è bene da immaginarsi, che resterà loro maggiormente infitta la voglia di vedere i fatti loro, dopo il giuoco di da

di vedere i fatti loro, dopo il giuoco di da e piglia, che s' e fatto in appresso. Ur tornando più specialmente alla Prus-sia, ed alla sua famosa Unione, che sfama ogni giorno più, non pare ch' essa adoperi di dell'alerato proposito a disfare l'opera pro-pria laboriosa? Dopo, che i liberali partigiani dell' Unione, non prussioni, s'erano rasse-gnati a fer getto di molte delle loro spegnati a ter getto ni molte delle foro speranze, per per far parte d'uno Stato, che accenna a voler costituirsi il capo della Germania futura, quale scoraggiamento non deve indurre in essi il dubbio procedere della Prussia? Che resta più dell' Unione, se non Prussia? Che resta più dell' Unione, se non uno scheietro in putrescenza? Non solo i principi se ne ritirano ad uno il uno, ma i Papoli medesimi s' alloutanano ogni giorno più da lei. E' veggono, che degli scopi desiderati non ne raggiungono neppur uno: non la libertà, cui il governo prussiano è troppo debole per sopportare; non la stabilità, perchè esso è troppo incerto nei suoi diportamenti da poterla assicurare, non l' Unita, parola, cui ormai è cosa ridicola pronunciar? A che dunque vincolare i piccoli Stati in quest' Unione, la quale sinora non ha fatto che disunire? Perchè non tenersi almeno le modeste libertà di essi, che persi almeno le modeste libertà di essi, che permettevano sui ristretti loro territorii di nascere e prosperare alle intelligenze, come le piante che s'aggruppauo nelle oasi con-fortate di qualche umore! Però, se l'ora dell' Unità, nè dell' U-

nione prussiana non è ancora venuta, quella che toglie indipendenza a piccoli Stati è già suonata. I congressi, che si ripetono a Berlino, a Varsavia, a Francoforte ed altrove, ne sono il più patente indizio. Voi udite re, ne sono il pui patente tudino. Voi udite inoltre agni giorno parlare di convenzioni militari, di mediatizzazioni, di concentrazioni e di simili cose. Ora ni torna a parlare degli Staterelli della Turingia, come prossimi a sparire dalla carta politica della Germania. Pei le intenzioni trapelano sovente da un punto o dall'altro. L'interim fu un primo passo verso la Costituzione del dualismo germanico, e la soggezione di fatto degli Stati piccolì. Ora si predica in tutti i modi la necessità per i grandi di avvicinar-si, di rappaciarsi. Nelle grandi conciliazioni si fanno sempre i conviti; de' quali è pur d' nopo, che qualcheduno sopporti le spese, lusomana si vorrà la pace del 1815, meno l'esistenza di 38 Stati sovrani; poi-che tutti confessano, che nel 1850 non si può rifare il 1815 cui si aloperò 15 anni a disfare. È forse questa l'espressione, che concilia le tante contraddizioni della stampa tedesca sul congresso di Varsavia e su quel-lo di Berlino e di Francoforte: Vedremo i

# ITALIA

Lo Statuto ha da Rome in data 9 giugne: Rome è sempre il paese delle contraddinioni e degli coigmi, almeno per ciò che riguarda il suo Governo. La ragione è che invoce di duminare in Roma un solo concetto, qui fenno convegno tutti gl'interessi e la volontà dello diverse Petenze di Europa.

La voluntà, i bauci istinti del Principe qui vanno a ritroso ogn'ora coi desiderii dell' una, colle tendenze dell' altra delle Potenze liberatrici. E quesi non fosse obhastenza Il Secro Collegio, anche la Pretatura si divide in sette, e fazioni, ore ai servigi dell'una, ora ai servigi umilissimi dell' altra. E il Paese ?.... Il paese è il solo che non è rappresentato in queste lette ; il paese è il solo che reclama invano. Il paese avecombe in mezzo a queste ignobili fotte di passioni, di vel-leità, di partiti. È inutila che qui vi vada ritracciando un quedro di dolore, 🖬 aventure, di desolazione; mentre alla tribuna il Francia e sopra molti giorcali al abjure ogni verità di l'atto, e si stravolge egni questione di dritto. Vi dirè solo dunque delle poche notizie che corroso, s ne trarrete poi quel entrutto che saprete minon valge a tento.

Gi imprigionamenti vanno più a rilento; che manea omai lo spezio alle acrisie, e li materia, se non la voglia, su che esercitaria. Si preticano iaveco perquisicioni d'ogni maniere, a in ogni casa; e vuolsi che una di queste, fatta in una casa vicino Il Ponte S. Sisto, abbia condotto alla scoperta di un deposito di stampo rivoluzionarie; come un'altre all'invenzione di alcune di quelle granate di vetro presso quel Comi, che altra volta su in voce d'avere rinnavato il processo lapidificatore del Segato. Me per una perquicizione che la condutto al una quelche souperta, ve ne hanno la trenta almeno che nessuo' altro frotto portarono, fuorchè accrescere a dismisura il malcontento, e l'ire contro i soprasi della Polizia e di chi ne è il Gran Mastro. Cosa singolare! Il Gren Mastro della Polizia è detestato del Popelo, in mala voce presso il Principe e nandino dara imperturbato in quel suo procedere d'ingiustizie, e d'illegalité, come se ne avesso mandato il là dove si puote ciò che si cunte. Chi le spiege? Fortunatamente egli è înesorabile così inverso agli stranieri, come si nostri. Sapete già dell'affare del Cancelliere del consolato giese. Ore se l'ha presa con un artiste del Mosaico Russo; e sempre grazie a quell'indipendenza, della quale vi dicevo, si lai fede che osso posse essore espulso da quell' ufficio.

Dicesi che quella Commissione di grazia, di cai si menò tanto romore, avendo offerto a S. S. come degni di grazio od anco si tutto innocenti quiadici individui, S. S. li rispingesse nocenti quadtei individor, S. S. li rispingesse tutti senza esame, dicendo non escer questo tempo di grazia, ma di severa giustizia, lo non credo trappo; ma se pur fosse, laccio a rei reverare una spirgazione a questa muara contraddizione. Una sela cosa parmi chiara, che qui non si ba ancura alcon concetto dellottivo sull'andamento della cosa pubblica, e che si naviga senza bussala, cra a peggia ura ad orza, finche la nava Dio non toglio, vada a ravinare contre uno scoglio. - Lo Statuto ha da Napoli il 4:

— Lo Statuto to da Napoli il 4:

Il di prima di questo messe, como già saprate, fo riprem dinanti al trimante con trita speciale, la causa dina a accusati uetta Serra-Entierra. Vestoti in abdie navo, con le nomette, comparvere, tutti e quatrantadue con vien sevenamente enesto, nightoni e alura i Lemo il predicate Naporto, ciù li guesto tre prominini la nua Repussiorra il Precunsator generala, Auzestito. Depo di elle, tutuno finora interrogati appena tre imputati, distro la respentiva letiora delle luro deposimoni. In questi il tipograto finora: il quato in pubblicamento ha deposito, in curattazione di quanti già avera dello, che chiuso sul princeppo per quarianta giorni in duro carcera, e lusa sul princeppo per quarianta giorni in duro carcera, e lusa sul princeppo per quarianta delle disconti in duro carcera, e lusa sul princeppo per quarianta delle disconti in duro carcera, e lusa sul princeppo per quarianta delle disconti in duro carcera, e lusanta delle nituaccia aperini di Perrini e di autri, i dipinati e i libri della discontina del disconti di discontina di giastitati, non poleva pia ruggere in sua concenta al peso infame di con neca caluntita, e solvennecente ricultara perso quanto gia dince per non sollostare ad alluriori torture. Il cordigiante e sufficie locali di la divido parlare spesso in molta questioni tarti duntati che la riguardano, e spesso in molta questioni tarti duntati che la riguardano, e spesso in molta questioni tarti duntati che la riguardano, e spesso in molta questioni tarti duntati che la riguardano, e spesso in molta questioni tarti duntati che la riguardano, e spesso in molta questioni tarti duntati che la riguardano, e spesso in molta questioni tarti duntati che la riguardano, e spesso in molta questioni tarti duntati che la riguardano, e spesso in la libratia della contrationi della discontati che la riguardano, e spesso in molta della fine della disconta di una terra serita nel promitati, sono stati recuta di discontati di discontato della fine, dopo altano di promitati sono c

- Serivono pure da Napoli al Contituzionale nella siessa data

teclie second data;

• It cominciate it qualizie di Poerto, Settembrini e toru emocriti di viria e di avendura. Corsto i avrele force già appato dan fogle issuire, in che avrete per letto le lecii detta rede elettecata the se è degiala a accordi que la grazia a diversa condamnata politica. Alconi peretri cuoladimi imputetti e processanti come con a core instandiari prida coliticate essoni diffici con con a core instandiari prida coliticate commutate de perma la 30 sono di goli coliticate de perma la 30 sono di goli coliticate di perma di 30 sono di goli coliticate di perma di serio della di contrata di perma di contrata di perma di coliticata di coliticata di perma di contrata di di la contrata di la contrata di di la contrata di la cont

-- Il Corriere Mercantile ha li seguenti no-Bixie della Stetica :

a Il tó maggor ne diologni di Palermo recadera traca futto, truvali de certe viba, entre un pagtiaba, les fuerit dara per sufrie la pera capitale il proprietorio di quella, quando un quo vibro gotorosamante debiaro area egli nescosto in quel biogo le rectate area e lo mi fucilara.

O questo sa que roque le retate aren e in a mariana.

O questo caso a revas affectual anteriori propositi d'inautrezone, o fesse impele parziale d'al-uni prò maspriti
dalle publiche svelcture, o curo rome desdi credono fosse
parte d'un mede chi vacio, tato de che la sera del 17
detto una banda non motio memeroni, accadendo da lucpti addrecolt al monte Pellegrino, rivelgazza i una ti toppu dello di Sempoto, dove l'avast una fabbreca di polyreri
diretta da certa filonarea, insigne teatimunito.

stretta da certa llemanca, lusçãos reatmaneia.

Era palese l'interatione d'impuniquames delle potreri.

Era palese l'interatione d'impuniquames delle potreri.

Era palese l'interatione d'impuniquames delle potreri.

Era palese l'interatione para personione e defficile per l'orieteri na monimone. È che conforma nell'idea che quelle panda sperase congrutgeren ad all'indimo ai disperse, energene uno de sono erane calturata. Sofiando il glorno appresse, batèrodo la campagna, quatiro furono pessi del miliate due ritasedet adulto come sempliri racciatori, resendo edesse and monte l'ellegrino diagnose di cauda) due altre sesprite, e bare si sta l'acendo il processo. In rittà di goscoro sodilata arees prese anche prima del fatto minute persanancie patinglie, senticella sono; pare avese sentore di qualcosa.

La Gura. Premontes del 13 pubblica il legge, che asasgna settantamila bini italiana egli uffitiali italiani, di terra
s di mare, che preseni parti olla dilesa di Venezia e che
truvota oltusimente no Premonte. — Il Sennio Sorcupò
della legge autin siota degli ufficati; la Camera dei Depufista di luo sui diciffi di successione. Il monistro dell'interso tialeagna presenta anche una legge sulla pubblicità
delle mirrate dei consigli somicipali.

-- L' fratouis reca in lingus latina en Breve directo in data 23 p. da Sua Santua all'arcivenum di lube per la virta e pieta di questo ec-elesancio e di condoglianza por le subite perse-cuzioni, « si bassina il procedere del governo piernostese in tole occassone.

# AUSTRIA

Leggess nel Corriere Italiano di Vienna del

t a grangitat;

« Youkerne assistantais the nella seduta di reci (12 actto la primilente del ministro dell'informa sonne nitimata la diaconomo mella anuna loggo che devrà regulare la pubblica beneviacione e il regue Lombatche Vendu. I pubblicata non a armiderna società in municipi professora.

Actual di sessiona di comprehense di una tele amministratorime e directora tatte le came per ammonte a quella di af-

Bigare è singuli intitett a parziali ammianticatori e direttori. La autora legga arrebbe presentale di risolire i varbaggi dei dua sistema, e quindi de combinare questi derivacità delle congregazioni di curisti di un icotore, con quelli a direva, minera dei sistema attualmente in turre. Le legga fondimentale della autorità sificia sortici publica attutteta specialmente delle conquesti amministrationi. Eti meglio policebbe conquere i seri bisegni de propre conciliation, presentiti, ed autorità l'ini arguitame bene de un antenna della considera di distributio, regulere la beneficanca con quella antità di principia, mancando il quale mon pod lonarma a revo vantaggio dalla povera omanistica.

poo forare a seco sablaggio dalla povera omanida. 

- Una gran parte della popolazione di Vienna 
inquiesta dalla nuova, essere qui arrivato 
l'ex-ministro di polizia, Sedluizky, a suoi tempi 
extanto tempito, e s'approfitte di questo avvenitempi contro onde spandere una quantita di voci svariste e atravaganti assai. Noi pussiamo però asscarrare che il conte Sedinitaky non si trattera 
quivi che per hravissimo tempo, essendari ogli 
soltanto di passaggio.

- Laccesi nel B'onderer:

soltanto di passaggio.

— Leggesi nel l'anderer:

Da llageofort si scrive alla Sidulasiache Zeitung: Qui circula da parecchi giorni ma voce angolare, la quale aarebbe nel caso d'occupare l'attenzione di tutta l'Austria, o diremo meglio di tutta quanta l'Europa. In la racconto a quel modo che l'ho intess senza rendermi garante fino a che punto ella tocchi la vorità. Ni dice, che la nostra reggenza concepi l'idea di cedere alla Russia tutti inticam in Polonia austriaca, Cracovia, la tistizia e la Bucovina, e d'incorporare all'Impero a guisa di compenso il grandicato di Toscana. (La Redazione di quei giarnale dichiara di non dar gran fede a codesta notizia. Noi un lasciamo ni lettori i commenti sal il giudizio.)

Metali a 5 art ope 2 at 1516

\*\*Strategy of a 1516

\*\* a 6 pr ope a 2 1516

\*\* a 6 pr ope a 2 1516

\*\* a 6 pr ope a 2 1516

\*\* a 1 pr o 
\*\* b 1 pr o 
\*\* a 1 pr o 
\*\* NOTIZIE TELEGRAPICHE.

### GERMANIA

Bentino il giugno. Come il viene riferito, la concerenza del pubblico nel prendes parte il muovo imprestito non dovrebbe enser molto minos imprestito um sovrence enser motto grande; per en non arrà necessaria una ripartixona dell'indicata comma, schiene i sei milioni a ciò destinati in ogni modo siano preventivamente assorbir; avendo il regio commercio quarilimo gia dichiarato amanza di assumersi quell'importo, che non venisae sottoscritto.

-- 12 giagno. (Hispaccio telegrafico dell' Oesterreichische Correspondenz.) A tenore della Corrispondenza Costituzionale quest'oggi ebbe luego la prima arduta del collegio dei principi onde costumire il regolamento; la Pensia assunac nella sedota la presidenza. Indi osserva lo stegio giornale che il ministero dell'Unione, composta di Schleinitz a Manteufel, entrera quanto prima in attività.

in attività.

-- Pare, che il sig. di Savigny, incaricato d'attari prussioni in Carbrube, passi ambasciature presso le corti di Spagna u di Portogallo.

-- Anche in Strabanda si fanno preparativi per armare la fortezza. Arrivò inultro colà un distanzamente di principio a caralla con esi can-

distaccamento d'artigueria a cavalla con sei can-

— Si parlò all'amichevole interno alla futura forma del potere centrale, che si vorta composto di 7 voti, e non gia secondo gruppi, come da prima veniva proposto. I gruppi ponno formarsi posto, all'esta proposto. I gruppi ponno formarsi posto, all'esta proposto o l'interesse, e che vi si accossimo spontanomente. Nel propositorio avranno loogo i voti per testa. La convocazione del consiglio ristretto patra disentra allora appena una occessito, ove la Prussia ed i suoi compartecipi dell'anione rigertassero ogni accomodamento.

— Una correspondenza d'Amburgo notifica che l'urimato del vg. di Usedon circa alla quistione dianese ebbe l'assenzo di tutti i gabinetti ai quali fu trasmussa. Perbao il gaverno francese, che i era mostrato contrario a quanto si riferiva alle decisioni federali del 1858, oppravo, come si sascura, in una nota al gaverno francese, quell'ul-- Si parlò all' amichevole interno alla futura

sicura, in una nota al gaverno denese, quell'ul-timato, e manifesto il desiderso che venga pron-tamente conchinat la pece. S'attende ora la risoluzione del gabinetto danese.

Impans 9 giugno. Anticurati, che il vescovo Districh ablus dichiarato nen crederai in desere di entrare come deputato nella prima Camera dell'antico Assembles dogli Stati correcata pel prima di luglio. Simili dehiarazioni dicardi essere e state forte da parecchi nomini gia una volta

re state ferte de parecchi comini gia una vesta deveti al governo.

— Il 10 parti da Dresda por Neustadt presso Stolpen una compagnia di bersaglieri della nostra guarnigiana. La parteuza il questa truppa feco sparger la voce, che avensero avuta luogo in Neustadt deplorabili occessi, e perfino conflitti sanguittasi. Questa dicoria è priva d'ogni fondomento. L'acconsta truppa venue traslocata in quella, città per appoggiare al bisogno con accesso i energiche misura delle accorità contro il partito sovvezzio. partito sovversivo.

- leri venno aperto di pubblico il tratto di strada ferrata bosino-sassone da Kinigateio a Krippe.

Monaco 40 giugno. Ieri giunse qui il esso-ro ambuscistore austriaco presso questa Corre, conte Esterhazy, ill assunse il sua missione diplomation.

Miconzi 8 giugas. Oggi ebbe fine il pro-cesso intentato contro i locenti parte dei corpi franchi. La sentenza asonò: Nò, gli accusati non sano colpevoli: per cui farono poni tatti m libertà, ad eccezione di un solo, cui gravara altra imputazione.

### FRANCIA

Le maggioranza dell' Assembles, quantunque accenita noi suo aistema di ciesa reasione autto il dominio della paura a delle pamioni politiche, non pote lasciarsi trescinare del ministro Beroche non posè lasciarai trescinare del ministro Beroche a cosa che ripogna ad ugui senso di giustizia e di umanità; vogliamo dire ad applicare il legge il deportazione alle isole Merchesi, per delitti politici, con retroattività a quelli che si resero rei anteriormente. Se questa clamola della legge fosse passota serchhe rimasta nella storia como uo montumento di harbario e d'iniquità; ed à già trappo, che il sia stata proposta da un governo regulare, che affotta di abborrire le rivoluzioni, a che sui è ben perujo che rivoluzionario; che e che qui è ben peggio che rivoluzionario; che sia stata discussa senza mettere in scousa il ministro ed il ministero e cho abbia avuto fino grau probabilità di essero secutiata. Perù, ad onta dell'accecamento del partiti, non si poò sidore i sensi di giustizia e di umaniti che asso in tutti e che si ribeliano a chi vuole conculerti. 1, assemblea, dopo un discorso del generalo Fahvier, scantea, dopo un discorso del generale Fahvier, nomo moderato ed onesto, del qualo rechianto qui sotto la parte più essenziale, rigertò in retrouttività, che ormai resterò sulla fronta di Marcohe como un marchia indelebile; poichà qui non il tratta di rappresaglie sanguinose fatte nel tambento della lotta, ma d'ingustizie u lango meditate, alle quali si voles dare il carattere di legalità.

Ecco III parole di Fabrier :

Eccu la parale di Fabrier:

a Seguere, le senge a demondare all'assembles di conservaca l'
acticole a del progetto di legge auth depoctatione. Quatatoque em
la diseguanta che su los alse leggi di rigote, e la peca una conficienza sense bare ellescria; quatatoque eta, per l'opposito, la mai
prefetta faluria delle buoch leximit, e opprainta me buom esempti
de transi colipendi, su accesto la legge; ma dare a questa leggititi effetto ertrattivo, ma condamare alla disperazione usaniti
de transi colipendi, su accesto la legge; ma dare a questa leggititi effetto ertrattivo, ma condamare alla disperazione usaniti
delle forma per la reflezione e di perimento harribaro bei pendo
degne di resorra trebia menetà, un tetritora che null sia nè pretienta leggiantias.

È detto che as morei implamenti di Siato insurgenzaro, questi
commit poleridere merire, e disessir capi perindon. la sperir che
nelle internetti politici mai serpranja di apitarri; ma è così
stratte cantilate tendoriuri pur herribati di pia.

Sa è medio parlato di relagone in questa ultima tempe. Toi
converrite almente che per quodo gli è dal tame che il bene il se
remole; le sperite relagone e perindo del bone; si ha nita dila
nare avelinte, si ha morrestito, so ne gudo. Ma la religione une si
compose conserve di sociolosi ferei five admiratic colle pregliera e colta intura si montale la religione.

La religione la conforti per latti i patimenti, ha ricompena
pre latti e socio, si sociosa feste; tres admiratic colle pregliera e colta intura si montale per latti i patimenti, ha ricompena
monta, maixa monte la pergliora e per latti i patimenti, ha ricompena
monte, maixa monte la pergliora e ale spesso di emere perdonato, ap
per latti e socio, sa persone per l'intiè i desponite. In la internadia secunda deliterazione, so il internatione della guantita, fe la internadia secunda deliterazione.

prierra. a Ed to che deplette e che apera di maerie perdonate, au perdona.

Cir dire alemne parode al missistro della garctizta. En la intensale seconda deliterazione, so l'intent ron marrispita e treterità, ad improdenti diaveri.

Vest trende che una maggie od un figlian accompagni si matride ni il padre il Non supra admigui cue al citation son taranno obtende della amusorazione e del rispitta dei nescontationa. Ma se primento il devia musorazione e del rispitta della missistra della missistra della situazione e del rispitta della nescontationa. Na se primento il devia son. E man discissione non testi petente il marria della marria della marria della missistra della marria della marria della marria della della di quella di annonazione martia quaggiore. E quale pra betta differta di quella di annonazione martia per petente il padre sono.

Tin quando no que si deserre ne de fer cella peridenta in costi pappindo-da il Son perianno testa dei marriane di disconta accidio.

E referent Geammer governo.

parte di

teesheer scerebbe dendole da cons governo mo si de in perie dedl' ama mi, ma NO CATE Graining dento 41 do un c bles natione aituszion la quale micurezz un' alte cito del redrane lura ia rezza, s grandez posto de - Li tentà u del Mor

sarango -- B iri: « l einle su nungo i m prod atero de landesi -- L rezzote

il gover mando i sul qual re, è l'

l' approp

uignor (

la dotax ciasse al Bouley BUNYO H gioranza dacchè vigente persona minere

della dis fazione quanto a il pareri offermar

accertain approvis qualiere er di nesona in dever necuts pd icensi e unn tulla

Marin of Lines danga i da nondiki ngal landa PROPERTY NA COS -660i despite i

trate \$ enguis a

nin Cardy,

dei omi Date Jens

gianish 4 la temp IN PERCEN logie n geograph o geograph o geograph o geograph o geograph o geograph in Bown grant

odidere i me in cursi rii. D. use Flatowicz, mechanis water St Repointe pri to fate ad e: a hage tradesp di

and rande; la Providenza d'accurez del repla; esta nom sidicio en finore della rapierta vostra, e per cursum dorrer che della, la pasto in serbe una tremapenza ed na cavitga. Per cuscuti devenu detempuluo, la riconoprista von nation nol muser itali acomo; è la guin, e la cidena, è la letiesta. Per gir stati è la primperità e in giorna. La dimensionane del deveno politico ha la pia espagnione el mus cimorni, della fina di statia; al feriaccioni in cità che hancio di più polonie, ili più landamentale nell'action, mella proprietà è nella famoglia, di cui directe noi escare diferiacci. a

-- Ecos come si espresse il sig. Leverrier, reference del comitato per l'esame della proposta Grammont, tendente a trasferire la sede del

Noi non voglianto togliere a Parigi alcuna parte di quello spiendore, che sovr'essa difino-dono le aru e le scienze. Beu lunge da cio, il trasloco della sezione politica del guverno acere-acerebbe la prosperità di questo grande città rendendole una perfetta sicurezza. È questo lo scopo da conseguirsi, mentre è necessario tulchre il governa da quegli assabi improvvisi, unde vedem-nto si deplorabili esempi. È impossibile, senza porre in periodo l'avvenire della Francia, il lasciare asemblea nazionale in preda a questo esercito dell' anarchia, che certo non depose affatto le ar-mi, ma si tiene momentaneamente rinchiuso nel ini, na si tiene mamentaneamente rincimis nei suo campo, è min attende che una occasione prepizia, onde entrare le lizza e sengliarsi contra le
amerità dello stato. La proposta del generale di
Grammont, che porrebbe in parte un fine a codesto stato di cose, non poteva quindi caser poste
da un casto sens' attro. Il governo e l' Assenbles eszionale is discuteroune, e ove questa au-luzione non sambri loro la più seconcia lei una situazione grava, com' è quella in cui ci troviamo, la quale minaccia ad un tempo la nostra interna sicurezza e la potenza e dignità nostra rimpetto sicurezza e la potenza e dignità nostra rimpetto all'estero, essi saranno in dovere di proporne un'altra e di allontanare finalmente quest'eserzito della sedizione, che tiene sotto il giogo Parigi e il resto della Francia. E quello e quest'ordrano con soddisfazione come si pensi a ridar Joro in guisa durevole quella tranquillità e sicurezza, che soco l'elemento fondamentale della sua grandezza. La presa in considerazione delle propotta del generale di Grammont non ha altro scopo.

— L'ex-prefetto di polizia, sig. Caussidière, metento un processo di differiance contre l'editore del Maruing-Past, che riprodesse no suoi giormii parecchi estratti del fibello di Chenu contro il governo provvisorio. Il giornalista inglese do-

mali parecchi estratti del libello di Chenu contro il governa provvisorio. Il giornalista inglese domandò gli si concedesse di provare i fatti. Il fatta, sul quale insiste principalmente il sig. Caussiduire, è l'asserzione di Chenu, che gli attribuisca l'appropriazione di una somme ricavata da una colletta fatta a favore de profugli polacchi. Il signor Coussidiere spurse pure un accusa di calunnia contro il Timea. Però i due processi nea sorazione trattati dai medonini giudici.

— Il sig. E. de la Grange (della Gironda) presento la seguente proposata, concernente i teatri: a Finché mon sin presentata una legge aperiale sui teatri, non putrà essere aperto alconi nuovo leatro, nei venir rappresentata alcuna unova produzione senza proventiva licenca del minimatero dell'isterno in Parigi e dei prefetti, trettandosi dei dipartimenti ».

altera dell'asterno in l'arigi e dei preietti, treitandosi dei dipartimenti ».

— Lu pusizione del Presidente è molto imbaraxuata nel caso probabile che gli renga rifiutata
la dotazione. Talqui vorrebbero ch' egli rimonciasse alia sua carien; altri che si reducesse a
vivere oscuramente, imitando l'esempio del sig.
Boulay de la Meurthe, i quali consigli però non
valguna punto a liberarlo da' anni disessi finanriarii. Resta poi l'oltra difficultà di eleggere un
nuovo ministero: seguendo il furme parlamentari. mare. Resso poi i sura quincona di eleggere un nuovo ministero; seguendo il forme parlamentari, egli dorrebbe aceglierlo dal grembo della maggioranza, e ciù ò impossibile, como ognan vede, darchè questa si è mustrata avversa con solo il sigente sistema di governo, ma ben anche alla persona del Presidente. Converrebbe quindi nominare un ministero di membri della minoranza il che cagionerebbe forse non minori difficultà.

- Il Costitutionnel, dopo aver deto un sunto della discussione seguita negli uffizi circa la do-tazione del Presidente, si timita ad paservare

quanto appresso:

Negli uffixi e nella Comera fo esternato
il pareze di pagar i debiti presunti del Fresidente,
ricusando il credito chiesto. Siamo in grado di
ricusando il credito chiesto, siamo in grado di affernare che codesta (rouszione nun sarebbe accettata dal Presidente della Repubblica, e noi approviona il risoluzione del capo dello Stato in proposito. – In Prancia un potera che si lasciana qualitare ecaserebbe di esser tole. – Domani esaesineremo in quale stato porrebbe gl'interemi del paese un tale conflitto. »

animeresso im quale stato poercible gli interemi dei paese un tale conflitto. »

— Écon il discurso del presidente della Repubblica al sulenne banchetto che gli è stato dato a S. Quintino nel giserso dell'inaugurazione di quella strada ferrata:

» Segori, w lo tosi sempre libero di rampiere la min rolonta, terrei cona fasto e seara pompe tra voi. Verrei giusto a mescernat in costri tarvi, come alla vostre feste, per giusticar megito da me stessa dei entri docidenti e dei moltra continuoni. Il Moriovani o supercentinei Ma mi nembra che ta satte ponga di nontona una barriera tra rei e me, ed la ba il reservescimento di soca aver mai petuta estere sempline rittativo che unio paese. Laporant.

In pascai, ben la supele, sei anni a peca delibera di questa ritti, cua muragiue e lossa mi separativo da voi oggi accora i devera di una positation officiale me ne alnolamano. Ono e cho appenta voi sui comonocle, e di continuo a cerca di staturara agli certa vustri i mice atti tale parche i sivel scollencoli. [No less ] Per feritua, il contecli de parta il rassistara, e voi, aspete a quali alti insegnamenti in attiori le mie convoluzioni. Japonati luoghi di
La missione che ie bo da adempire oggi tore e uno
va i ignumo be sa l'origine e lo scopo. Altorché, or fa
quatanti anni, il primo convolevenne la questi luoghi da
losagurare la streda ferrata, ri vi dicera :

L'ampiettalevi, le lempede sono passate. Le grandi rerità della nostre rivoluzione, lo le faro triocutire, on reprimero con equal forza i navari errori e i pregunditti anliami impleme i Nuoci applinati. la fari masceni
name indivolvie, arricchire i rostiti campi, inglierar la
none poi la che testa rivoluzione le basoga prendere i
baoni initat e romitatiere arditamente i maivage. Risogna
arricchire il Popisto con lutte la indivisca de occivinecci la
nelle si di sciuli e la prima propia propiare i
baoni initati e romitatiere arditamente i maivage. Risogna
arricchire il Popisto con lutte la initarico di previdenza
e di assistenza che la ragione appriva, a

che l'ordine e la prima sorgente di ogni prosperita. I Appinisti.

Ma l'ordine per uso non è mia parola vuota di senso che tatti interpretano atla loro guisa: per me l'ordine è il mantenimente di cio che è stato liberamente eletto e consentiu del popolo i el solonta nuriamate trinotante di luste le faricore, i appianti mantani.

Conggin admogen, o abitato i di A. Quintino. Continuato a far anore alla nostra nutione cel vistri prodotti tadunitati. Credeta a pinei sforti ed o guetti del guierno per proteggera le vostre imprese, o per migliorar la sorte del lavoratori. Firei e impia applanto; s.

— Il rappresentante del Pupolo Rigai (della simistro) restifica uggi nel Siècte l'anordono effesillo da quel giornale sull'udienza lis lui avuin pressu il Presidente della Repubblica. — Il signor Rigal esponte l'accadisto in questi termini: Nella Rigal espone l'accadesto in questi termini: Nella llomenica, 2 giugno, egli richiese sollecitamente un'udicaza, alfine di deperre ai Presdente della Repubblica un ragguaglio statistica, dimostrante che per mezzo della legga eletterale verrebbero a perdere il diritto d'elezione ben 6 miliani di circulai 2 di a pertere il diritto d'elezione ben 6 milioni di citradini. È di questo il sig. Rigal valera chiarire il Presidente della Repubblica innanzi che quella leggo di già votata dall' Assembles nazionale remisse pubblicata difficusamente: lusingandosi che il Presidente, valendosi del diritto concessogli dalla Castingana, con subblianza le la concessogli n Presidente, valendosi del diritto concessogli dalla Costituzione, non pubblicasae la leggo, ma sibbroe l'assoggettasse a una commissione deisphene i asseggettane a una commissione del l'Assemblea per une nuova dissuina. Il lunedi però pubblicava già il Monitens officiocamente la legge, e appena a sera si concedevo al sig. Riga l'udienza pri giorno segnente. Il sig. Rigal es mae franco at Presidente, ch' egli nell'elezione del 40 Dicembre toen aveva votato per lui; e per avvelorar maggiormente le une considerazioni in proposito, egli si riferi a paracchi lavori statistici de lui offerti anteriormente a gia noti. Il Presi-dente ascoltava intento il discorso del aig. Rigal, alloraquando egli venne a presargli accome il suffragio universale perdeva 6 milioni d'elettori quando la mova legge s'ammetresse e si pubblicame, aggiungendo : questa è appunto la quantità dei sun i quali fecero il Presidente della Repubblies; e chi sa che non nicco proprio gli stessi! a Il Presidente soggiunse: a La legge elettorale non si riferisce che alla nomina dei deputati. Il presifente della Repubblica verra eletto secondo la legge she in particulara, per questo unico caso, fu dettata dalla Costituente. » - Il agnur Rigal stupi di codesta opinione e pe manifesto il suo parcro (posche una distinzione fra la nomina del Presidente e quella d'un rappresentante del Popola notorismente non esiste) e seguitó in questa guisa: Premesso auche fosse legalmente possibile di richiamare a vite il suffragua universale pel caso d'una grande e speciale occasione, non è egli poi versante che il Popolo sentirebbe una ca simpatia per quel Magistrato, alla preben poca simpalia per quel Migistrato, ana pre-senza del quale, se pure non a ma colpa, egli di defrandato dei firitto d'elegger da se gl'ins-mediati suni rappresentanti ? » « Ciò tocca a-gnore una questamo personale. Risguardi ella me o chianque altro, è tutt'uno d'erò e sempre vero cho l'elezione del Presidente della Repubblica non è certo regulata dalla morra legge. » – Il sig. Rigol raccouto psi, ch'egli fu obbligato a

render pubblico questo suo abboccamento esi Pre-sidente della Repubblica dalla circostanza che il Presidente dell' Assemblea nazionale Dupin chi si residente dell'Assemblea narionale l'unità git si cra incontrato appunto nell'Elisco, ciù che accu-brò maravigliario nen poco, e che il giorno depo l'areva interregato nell'Assemblea presente molti rappresentanti: a Elabere? Avete vot conversità il Presidente della Repubblica? a a cui Rigal riil Presidente della Kepubblica? « a cui Rigal rispondeva : « Voi sapele truppo bene chi egli tra già turdi ! » - Ciò non tolse però ch'egli potessa esimersi dalle inchieste e dalla curiosita de' suni calleghi, dai quali ti fu fu ultimo contretto n'incentare agui cosa.

- Nell'atto no che il sig. Thiers, dapo aver prenunziato il suo discorso in lavore della legge elettorele, scenden dalla tribuna, il sig. de Maintalembert dicessib : « Sumpre ampricabile di in-

entiorale, scenden dalla tribuca, il sig. de Mon-lalembert diceagli; « Sempre amairabile il sig. Thiers; solo che le mancò una parofa, » - « Qua-le? « Chiese il sig. Thiers. - « Non è la molti-ludine, sogginuge l'arstore ultramontano, ch'ella oppor valea al vero Popolo ma al la plebaglia. « A cui il sig. Thiers: « É vero; era la parolo che mi mancava; la cercai per un istante, ma quell'ar-rabhista Montogna une la faceva perdere. « (l'ura storia.)

E giacche ni parlo del sig. Thiers, eccore nos grassa notizia che io qui vi pongo a no di poscritta, come per volarne l'importanza. Tutti i membri più ragguardevoli della moggioranza membri più ragguardevoli della maggioranza sono risoloni a riporre Enrica. V sul traon di Francia. Io potrei citavvi il nome di on eminente magistrato, il quale son è truppe forte nel serbare il silenzio, e che ieri esclamava, parlaudo di en fanzionario posto nucera più alto di loi :

« S' egii m ainteri o rialzare Eurico V, gli riserberemo una apiendita putizione, ma ne vi fa ostando, lo ricacciaremo in prigione, « (Anche menta pura storia.) questa pura storia.)

- L'Assembles aprè la aquittimo per l'ele-zione dei 45 membri, che devranno comporre la giunta esaminatrice dell'idea di legge sul rechidell' armata ec. Soli sette cambidati olè appanto del arraya etc. Sai terte campati a-è appanto di generale de Lamoricire, che i ca-rilei della destro volevano, come si disse oscino. Gli altri sei eletti sono i siggi, gen. Bedeast, gen. Changerules, llurryer, autobraghis Cecilio, gen.

Oudinot o Thiers.

- L' Assembles ne' suoi offici, occupassi interno alla proposta relativa all'accrescimento del-l'appaneggio del Presidente della Repubblica. l'appanaggio del Presidente della Repubblica. Vivissime farono le discussioni, che precedettero la nomina dei 15 commissari, e le idee che vi si avilupparono ben poco lavorevoli alla proposta in discorso. I commissari che approvano la legge personente e semplicemente sono in minorita, 5 in 15; fro gli attri 10 ve e Banto 5 che rigettano assolutamente la legge, e 5 dalbiosi, i quali cercherobbero una transazione che deriva dal parrito legittimista. Ecco i nomi dei 15 mem-

bri della giunta; Facorecoli: Leverrier, Lefevre-Durufié, Bavoux, Agostino Giraad e Fortoni;

Dubbiosi : Soult, Dufougerals, de Kerdrel,

Clapet e Favreau: Contrarii: Lagarde, Thomine Desmasures, Creton, Flandin e Morany. L'ultimo di questi

Creton, Flandin e Mornay. L'ultimo di questi fe eletto a referente della Commissione.

— Il 10 l'Assemblea compiè la lista dei membri del comitato per il legge di reclutamento. Essa nomicò i sigg. Pessy, Daru, Chaseloup-Lautet, Aymè, Bocher, Odilon Barrot, de Crouseilhes a generale Saint-Priest.

— I giornali di Parigi dell' 11 lasciano indurre dal loro linguaggio, che l'aumento del selurio del Presidente passera.

Parent di giurno (Plinaggio telegrafico).

Pantol il giugno. (Bispaccio telegrafico.)
L'Assemblea legislativa discute sur un findo di
pensione per operai. Broglio e Mole sono intenzionati di recursi presso Luigi Pilippo. Si discotre
moltissimo che, dopo accordata il dotazione, si
propurra la prolunguzione della presidenza di
Luigi Napoleone.

#### INGHILTERRA

Dal linguaggio del Times e di altri giornali tory ap-pariace, che mon si è settes qualche aperanta di scavaltaro land Palmensino socilatte il soin di censura prosocrato alla Cemera dei Lordi da Lord Stanley cura all'offare dolla Gressa e dilazionato merre la promessa di lord Lausiowoc, che la cosa stava per arremodarei colla Francia.

— Il Gottpurat mette in ridicale l'Assemble Nationale che spinge il suo odor verso tord Patmerston fino a soler dara ad intendere, ch'es sia promotore della specificace di Cuba, traite contenta agl'interessi implesi, per una sciocca vandetta contro la Spagisa.

defitti di

sione o d

niscono s

tale stru

abbia I

molti sol

escurpio da la color se

che non

di bese y briacand

za della

trimi a

ed a pro

pacse es

che le v

loie in c

l'inesper

in chi fu

nuto da

meanno

pratica d

della sta

lunnie s lare fatti

trace nel

noi direr

mensiei d

a scredi

mente co

non V at

servizio

Enttavia

furore di

cuni gio gono del

dendo in

non poss listi, col

maifatto

anche d'

mo buon

a piene i

**opinioni** 

eath disc

ne lagric

cia II dis derne. i giovani,

sion tace

l' abito.

sa cai e

vedere la

ta quale

to che d

fa conosc

volta in

non potr

rebbero, do del se

sla smag

con quei precipua

sire lette vifi disci

chim, se

Ogn

Ma

# APPENDICE.

Natizie intorno alla sorgente d'acque solforose in Lorenzoso presso Tolmezzo

Dopo la straordinaria allavione avvenuta nel †.º Luglio 1848, fu scoperta in Lorenzoso frazione comorcole di Tolonezzo, una vena d' seque solferosa che sino doi primi assaggi venne considerata vantaggiosissima alla salute. Sparsa appena che ne 18 la norizia, questa popolazione fece grande uso dell'acque stesso, ed chbero a notarsi risultonze senza meno soddisfacenti.

La scoperta giunse fortunatamente a notizia anche del Chiarissimo Chimico sig. Luigi Chiacza di Trieste, al quale è piaciuto di recarsi spontaneamente alla sargente, di instituire sull'aqua un' anolisi chimica, e di rimettere al Municipio il sunta del processo sualitico, che apero nel propeio Elaboratorio.

I risultate de questo lavoro corrisposero affinspectazione derivota dalla pratica sperionza; ed il Minicipio pubblicando il chimico processo mira ad un tumpo ad attestare la viva sua riconoscenza all'esimio Antore di esso, e ad istrnice il pubblico dei vantaggi che possono essere tratti dall'use della oueve vena salutare.

Ed i concorrenti a questa sorgente avrehbero to Tolmezzo quel comodo seggiorno che difticilmente ottongono altrove, aggiungendo a favorevule circustonza di poter usare dell'acque verso un mitistimo dispendio nella propria abitaatone con più di ne quarto d'ora dopo attinta.

Lusingesi il Municipio che l'uso pratico di quest acqua, quanto maggiormente esteso, confermora i vantuggi che ne ridondano, e E fara eequitare anche oltrave quel credito, non minure d'agui altre, che ottenne già in paese.

Da ciù pel sara impegnata l'Amministrazione Comunsie a provvadere pella facilitazione degli access, men meno che pell'assicurazione ad accresemento della vena, sebbene dietro olcuni lavori proticati siesi fio qui ottenuto un getto di oltre quettro Conzi all' ora ; quantità sufficiente pegli nei potabili.

Risultati dell'anglisi nonta col Foglio 5 marso 1850.

Soluma delle sostuaze fisse per 100 contenute nell'acqua Carlsman di Colce 0.02033 0,08515

Solfato di Celce . . 0.03246 Solfato di Soda . . 0.02834 Solfan di Magnesia 0,00167 Chruro di Magnesia 0,00251

Acido Scicico . . . 0,00071

assigne . . 0,08592

.lg. Cambotti Segretario.

Soutance grause

Solfido idrico . 0.00039 Acido Carbonico . 0.02330 Acido Carbonico

Obre questi due gas l'acqua tiene in semplice soluzione del gas nitrogeno e del gas ossigene nelle proporzioni di S:4.

Il sulfato di potesso o l'ossido di ferro ed il cachanato di magnesia che si travauo nell'acqua in quantità quesi imponderabile non sono stati determinati quantitativamente.

Tolmezzo 5 13 Giugno 1850 La Deputatione Comunale PIETRO HORO ILABIO COMESSATE

Riforma doganale in Francia.

La spirito del Conseglio Generale di Agricoltura, Camarercio e Manifotture . Parigi è un de [dire le Petrie) al concetto di una Riforuna Dogunale. Il Consegue è estite a qualun-

mercio. Si onina nel antenna di proibiziona. E la legge dell' Alcorana applicata alla pubblica Eco-Tutte le pazioni sono entrate nella via delle Riforme doganali con maggiore apadrezza ed ardire che non la Francia, la quale può dirai, in fatta di economie, comorimere alla cada dell'Europe, mentre in tante altre coso procede ella testa dell' Universa. In 18 anni di prosporità, El Monarchia del 30 non tolse all' importazione che 23 proibizioni, libersodone quesi affatto l'esportazione. Queste esperienze, sur una scala esi piccola, della libertà del Commercio, ha pure prorato, co' suoi risultati, che questo liberto schoole, auxiche no, le sorgenti della pubblien rinchesou. - Esistono tuttavia 54 proibi-Soul assolute. Delle quali dieci interessana è manopoli amministrativi e la sicurezza dello Stato, o la pubblica sanità, e debbono essere mantenute : am le rimanenti dovrebbansi abolire, e dovrebbesi sostituirei un diritto di dogana di circa 20 0ju. Ne più provvido è stato il Governo inturno a diminuire il prezzo delle turiffe. Se furono ridotti i deali su 46 generi, an altri 12 fucono considerabilmente sumentati. Che ne deriva do un sistemo cost accanito di protezione? che di 912 generi inscritti nella tariffa doganule, se ne contana multissimi, di cui il movimento d' importazione è quan aulio, a che nulla fruttano all' Erario. 17 generi fruttano, ciascano, un' catrata di oftre un milione : e 470 riuniti insieme non frutteno che appena I milioni per anno. I pri esperti in fatto di leggi doganali, i più prudenti in fatto di liberta commerciale portace opinione che dovrebbesi ili questi 470 articoli lasciar libera l'introduzione nella Stato.

L'especienza dimestra oramai che non possiamo, so pure non vuolsi rimanere indietro pell' umana civilizzazione, muntenere più a lungo, con le tasse attuali, i dazi che gravano sulle materie prime necessarie alla fabbricazione de prodotte industriali, e sulle derrate indispensabili all' alimento del Popolo. Tutti questi dazi dovrebbero indubbiamente subire diminucioni graduali, ma importanti a rapide. E l' Erario riceverebbe ben presto dall'accresciuta importazione un compenso larghissimo di questa diminuzione di teriffe. La quale riforma, nan che utile alla Stata un a' consumatori economiromente, riescirebbe proficua alla morale pubblica, distruggendo il contrabbando, scemando l'esercito de gabellotti. Non è a diesi il profitto che ne tornerebbe ai produttori industriali ed agriculi. E in fatto, le guerre che mi fanno le nazioni a farza di tariffe e di leggi profibitive nucciono alla produzione che credesi proteggere, del paro che alla consumazione che si restringe, alzando il prezzo delle manifatture e delle derrate alimentari. È un assisma inconvestabile ed incontestato che i prodotti si pagano sempre con prodetti. L' esempio deil faghilterra è una recente e nuava conferma delle verda di questo principio. L' anno scorso, mentre le sue importazioni, agevolate dalle sue leggi fiscali e commerciali, aumentavansi in grandissema proporzione, altrettanto accrescevansi le sue esportazione. La stessa produzione nazionale, che per necessità progredisce in ragione diretta dell'aumento della consumazione esterna ed interns, profitta dunque per la soppressione delle barriere, per la diminuzione delle tariffe, onde si alfre a un gran numero d'individui una quantità meggiore di stimenti, di vesti, e di combustilphi.

Tutte le classi danque debbon denderare che la cita sin a buon mercuto: è una necessta, un beneficia per tuni : è il grande e terri-bile probients dell'epica. È sta el buono e savia volere del gaverno la sciagheria, residamente, rmontamente, con queda larghezza di concepi-mento, con quesi ardire di esconzione che gia

segnalarono l'impress di Peel innanzi si Parlamento ingluse. Il governo, il presidento, tra la cose bonne ed unti ch' e' linegue accettare, debboso mettere in prima erhiera qualunque provendimento posse condurre a dece ul Popolo la vita a buon mercuto.

Strade ferrate in America.

Il Mobile Herald ei de elcune interessanti notizio sulle strado ferrato americane,

La Giorgio la 640 miglia di strade force te, che costarono 11,500,000 dollari, 138 miglia delle quali furano contrutte dello Scato calla que sa di 3,500,000 dullari; il dollaro vale circa 1. i. 5, 40.

La Carolina meridianale ha 215 miella Spess 65 milioni di dollari.

La Virginia ha 373 miglio. Spess 7,000,000 di dollari

Moryland, miglia 574. Spesa 22 milioni : cinque furuno lurniti della Stato per impressito.

Pensilvania, miglia 1050; spesa 35 milioni; miglia 82 furomo contrutte dallo Stato colla spesa di 4.225.000 dellari.

Augra Jersey, miglia 206: spesa 6,800,000. Auoca Fork, miglie 1009; spesa 35,637,000; di cui la Stato ne farni più di 4 per imprestitt e

Massachusetta, miglia 954; spesa 46,700,000, di cui 6 forniti dallo Stato, 1 per micrizioni a I per obbligazioni della Stato.

Nuovo Hampshire, miglie 212; specie 7,700,000.

Ohio, miglia 429, spess 8,400,000.

Michigan, miglis 354; spess 8,100,000. Forpiti dallo Stato 6 milioni.

Totale negli undici Stati 6042 miglia, Giarnalmente sono in opera 750 locamotive e circa 24 mile nomini, i quali compiono un tavoro il quale, se ni potenze fare nel doppio del tempo da acmini e cavalli esigerebbe 4,400,000 mvelli e 350.000 nomini. Il laruro che compione queste 750 macchine e 24 mile womini in un costs el pupola degli Stati Uniti 36,600,000 dellari, risultato che nun al potrebbe uttonere in verun altro modo. Ma supponismo che l'opera di un anno si facesse nel vecchio mudo do estvalti e nomini in 5 anni richiedendesi 400 mile cavalli a 25 mila uomini costantemente in opera, ili spesa ammonterebise a 95 milioni di dollari a 58, 100,000 più che non costino le existenti strade in un quinto di tempo. Questi 58 milioni di dollari sono l'indicetto vantaggia per cui milla è chiesto a pegato,

Il capitale investito in costrurre strade ferrate prendendo per media la spesa di 30 mila dollari per miglio e ammontante per 6042 miglia a 481.260,400 dollari, è pienemente compressite in un colle spese di trasporto, riperazioni o logo-ramento, dello somma di 36,630,000 dallari che ramento, dello somma di 36,600,000 monare con si pagano pel lavoro che o compie. Perciò l'an-noo guadagno pubblico, pel rispormio di lavoro nelle strade fereste, supera 30 (4)1 del capitale investito a ju sitri termini 9065 per miglio.

N. 2431 FIL

PROVINCIA DEL FRIULI DISTRETTO DI PORDENONE IL R. COUMISSARIATO DISTRETTUALE

RENDE AOTO

Che a tutto il 15 lagito p. v. è sperta il concerso alla condetta medico-chirurgico-oscetrica del Canune di Parcia per un tricunio call' smolumento di Aust. 1. 4200 sonue: Che sepre una populazione di 2351, i poveri anni intano cirra a 1900: Che le strade sono in piano e che la lunchezza dal circandario è di micha comuni 5 r la ghezza del escandario è di migna comuni 5 e la Pordenone h 5 gingno 1850.

H R. Commission Distrettuale
G. R. RODOLFI

72 × 2430.7

Didney Com December Works